

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## PRICE 35 CENTS

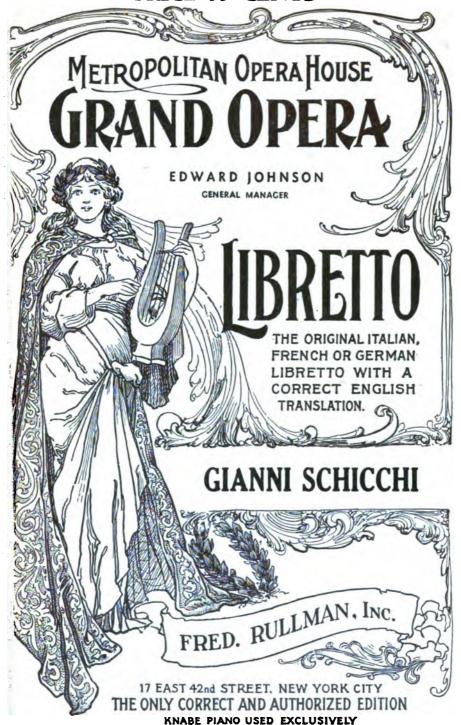

Digitized by Google

## GIANNI SCHICCHI

# GIACOMO PUCCINI

Price 35 Cents

## G. RICORDI & COMPANY

14 East 43rd Street NEW YORK

Copyright 1918 by G. RICORDI & COMPANY

## 564934

|                                                               | PERSONAGGI                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| GIANNI SCH                                                    | ICCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 50                | anni                                    |
| LAURETTA                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | anni                                    |
| ſ                                                             | ZITA detta LA VECCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                         |
| į                                                             | cugina di Buoso RINUCCIO, nipote di Zita                                                                                                                                                                                                                                                              | . 60                | anni                                    |
|                                                               | RINUCCIO, nipote di Zita                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 24                | anni                                    |
| I PARENTI                                                     | GHERARDO, nipote di Buo                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | anni                                    |
| DI                                                            | NELLA, sua moglie . GHERARDINO, loro figlio                                                                                                                                                                                                                                                           | . 1                 | anni                                    |
| {                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | anni                                    |
| BUOSO                                                         | BETTO DI SIGNA, cognato Buoso, povero e malvestito,                                                                                                                                                                                                                                                   | aı                  |                                         |
| DONATI                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | età indef           | inible                                  |
|                                                               | SIMONE, cugino di Buoso                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~^                  |                                         |
|                                                               | MARCO, suo figlio .                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 45                | anni                                    |
| į                                                             | LA CIESCA, moglie di Mai                                                                                                                                                                                                                                                                              | rco 38              | anni                                    |
| MAESTRO S                                                     | PINELLOCCIO, medico .                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                         |
| SER AMANT                                                     | O DI NICOLAO, notaro .                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                         |
| PINELLINO,                                                    | O DI NICOLAO, notaro . calzolaio                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | •                                       |
| GUCCIO, tinto                                                 | ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | •                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                         |
|                                                               | CHARACTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                         |
|                                                               | CHARACTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Vacar                                   |
| GIANNI SCH                                                    | I CCIII                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Years                                   |
| GIANNI SCH<br>LAURETTA                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Years<br>50<br>21                       |
|                                                               | иссні                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 50                                      |
|                                                               | ZITA, called "The Old V                                                                                                                                                                                                                                                                               | Voman,"             | 50<br>21                                |
| LAURETTA                                                      | ZITA, called "The Old V a cousin to Buoso RINUCCIO, Zita's nephew                                                                                                                                                                                                                                     | Voman,"             | 50<br>21                                |
| LAURETTA<br>THE                                               | ZITA, called "The Old V<br>a cousin to Buoso<br>RINUCCIO, Zita's nephew<br>GHERARDO, Buoso's neph                                                                                                                                                                                                     | Voman,"             | 50<br>21<br>. 60                        |
| LAURETTA                                                      | ZITA, called "The Old V a cousin to Buoso RINUCCIO, Zita's nephew GHERARDO, Buoso's neph NELLA, his wife                                                                                                                                                                                              | Voman,"             | 50<br>21<br>. 60<br>24<br>40<br>34      |
| LAURETTA<br>THE                                               | ZITA, called "The Old V a cousin to Buoso RINUCCIO, Zita's nephew GHERARDO, Buoso's neph NELLA, his wife GHERARDINO, their son                                                                                                                                                                        | Voman," ew          | 50<br>21<br>. 60<br>24<br>40            |
| THE RELATIVES OF                                              | ZITA, called "The Old V a cousin to Buoso RINUCCIO, Zita's nephew GHERARDO, Buoso's neph NELLA, his wife GHERARDINO, their son BETTO of Signa, a cousin to                                                                                                                                            | Voman,"  ew  Buoso, | 50<br>21<br>. 60<br>24<br>40<br>34      |
| THE RELATIVES                                                 | ZITA, called "The Old V a cousin to Buoso RINUCCIO, Zita's nephew GHERARDO, Buoso's neph NELLA, his wife GHERARDINO, their son BETTO of Signa, a cousin to poor and shabbily cloth                                                                                                                    | Voman,"  ew  Buoso, | 50<br>21<br>. 60<br>24<br>40<br>34      |
| THE RELATIVES OF BUOSO                                        | ZITA, called "The Old V<br>a cousin to Buoso<br>RINUCCIO, Zita's nephew<br>GHERARDO, Buoso's neph<br>NELLA, his wife<br>GHERARDINO, their son<br>BETTO of Signa, a cousin to<br>poor and shabbily cloth<br>unguessable.                                                                               | ew                  | 50<br>21<br>. 60<br>24<br>40<br>34<br>7 |
| THE RELATIVES OF                                              | ZITA, called "The Old V a cousin to Buoso RINUCCIO, Zita's nephew GHERARDO, Buoso's neph NELLA, his wife GHERARDINO, their son BETTO of Signa, a cousin t poor and shabbily cloth unguessable. SIMONE, a cousin to Bu                                                                                 | ew                  | 50<br>21<br>. 60<br>24<br>40<br>34<br>7 |
| THE RELATIVES OF BUOSO                                        | ZITA, called "The Old V a cousin to Buoso RINUCCIO, Zita's nephew GHERARDO, Buoso's neph NELLA, his wife GHERARDINO, their son BETTO of Signa, a cousin t poor and shabbily cloth unguessable. SIMONE, a cousin to Bu MARCO, his son                                                                  | ew                  | 50<br>21<br>. 60<br>24<br>40<br>34<br>7 |
| THE RELATIVES OF BUOSO DONATI                                 | ZITA, called "The Old V a cousin to Buoso RINUCCIO, Zita's nephew GHERARDO, Buoso's neph NELLA, his wife GHERARDINO, their son BETTO of Signa, a cousin to poor and shabbily cloth unguessable. SIMONE, a cousin to Bu MARCO, his son LA CIESCA Marco's wife                                          | ew                  | 50<br>21<br>. 60<br>24<br>40<br>34<br>7 |
| THE RELATIVES OF BUOSO DONATI  MASTER SP                      | ZITA, called "The Old V a cousin to Buoso RINUCCIO, Zita's nephew GHERARDO, Buoso's neph NELLA, his wife GHERARDINO, their son BETTO of Signa, a cousin to poor and shabbily cloth unguessable. SIMONE, a cousin to Bu MARCO, his son LA CIESCA, Marco's wife                                         | ew                  | 50<br>21<br>. 60<br>24<br>40<br>34<br>7 |
| THE RELATIVES OF BUOSO DONATI  MASTER SP                      | ZITA, called "The Old V a cousin to Buoso RINUCCIO, Zita's nephew GHERARDO, Buoso's neph NELLA, his wife GHERARDINO, their son BETTO of Signa, a cousin t poor and shabbily cloth unguessable. SIMONE, a cousin to Bu MARCO, his son LA CIESCA, Marco's wife INELLOCCIO, physician INICOLAO, notary   | ew                  | 50<br>21<br>. 60<br>24<br>40<br>34<br>7 |
| THE RELATIVES OF BUOSO DONATI  MASTER SP AMANTIO D PINELLINO, | ZITA, called "The Old V a cousin to Buoso RINUCCIO, Zita's nephew GHERARDO, Buoso's neph NELLA, his wife GHERARDINO, their son BETTO of Signa, a cousin to poor and shabbily cloth unguessable. SIMONE, a cousin to Buo MARCO, his son LA CIESCA, Marco's wife INELLOCCIO, physician INICOLAO, notary | ew                  | 50<br>21<br>. 60<br>24<br>40<br>34<br>7 |

## THE ARGUMENT

Schicchi is a keen, shrewd, Tuscan peasant of the thirteenth century, who has succeeded in making his way in Florence in spite of many handicaps. Rinuccio, a young fellow in love with Lauretta, Schicchi's daughter, asks his advice over a certain will. Buoso Donati, it appears, having died without direct descendants, had left all his fortune to a monastery, much against the hopes of his relatives-Rinuccio's familywho had gathered around his deathbed. Schicchi says there is one remedy only: he can impersonate the dead man-whose demise has not yet been announced-and dictate a new will, in which each of the relatives will get just what he wants. The kinsfolk are delighted at this idea, and send for a notary. The notary comes, and Schicchi, in Donati's bed, dictates the will; but, after bequeathing a few minor pieces of property to the relatives, he leaves the bulk of Donati's fortune to himself. The relatives do not dare protest for fear of the law. The young lovers, however, are made happy, for Schicchi gives to Lauretta his portion under the mock will.

## LA CAMERA DA LETTO DI BUOSO DONATI

L'azione si svolge nel 1299 in Firenze.

A sinistra di faccia al pubblico la porta d'ingresso; oltre un pianerottolo è la scala; quindi una fienstra a vetri fino a terra per cui si accede
al terrazzo con la ringhiera di legno che gira esternamente la facciata
della casa. Nel fondo a sinistra un finestrone da cui si scorge la torre
di Arnolfo. Sulla parete di destra una scaletta di legno conduce ad un
ballatoia su cui trovansi uno stipo e una porta. Sotto la scala un'
altra porticina. A destra nel fondo il letto. Sedie, cassapanche, stipi
sfarsi qua e là, un tavolo; sopra il tavolo oggetti d'argento.

## **BUOSO DONATI'S BEDROOM**

The action takes place in 1299, in Florence.

The bed-chamber of Buoso Donati. At left, facing the audience, main entrance; beyond, the landing and staircase; then, a large French window giving access to the terrace which surrounds the front of the house. The terrace has a wooden bannister. On rear left, a very large window through which Arnolfo's tower can plainly be seen. Along right-hand wall, a narrow wooden staircase leads up to a small balcony. A chest of drawers and a door in the gallery. Under the stairs, another small door. To the right, and in the rear, the bed. Chairs, chests, coffers are scattered here and there. A table bearing silverware.

## ATTO UNICO

Ai lati del letto quattro candelabri con quattro ceri accesi. Davanti al letto, un candelabro a tre candele, spento.

Luce di sole e luce di candele: sono le nove del mattino.

Le sarge del letto, semichiuse, lasciano intravedere un drappo rosso che ricopre un corpo.

I parenti di Buoso sono in ginocchio, con le mani si coprono il volto e stanno molto curvati verso terra.

Gherardino è a sinistra vicino alla parete; è seduto in terra, volta le spalle ai parenti e si diverte a far ruzzolare delle palline.

I parenti sono disposti in semicerchio; a sinistra del letto la prima è la vecchia, poi Rinuccio, Gherardo e Nella, quindi Betto di Signa, nel centro resta un po' isolato perchè essendo povero, mal vestito e fangoso è riguardato con disprezzo dagli altri parenti; a destra, la Ciesca Marco e Simone che sarà davanti alla vecchia.

Da questo gruppo parte il sordo brontolio di una preghiera. Il brontolio è interrotto da singhiozzi, evidentemente fabbricati tirando su il fiato a strozzo. Quando Betto di Signa si azzarda a singhiozzare, gli altri si sollevano un po', alzano il viso dalle mani e danno a Betto una guardataccia. Durante il brontolio si sentono esclamazioni soffocate di questo genere:

LA VECCHIA:

Povero Buoso!

SIMONE:

Povero cugino!

RINUCCIO:

Povero zio!

MARCO e la CIESCA:

Oh! Buoso!

GHERARDO e NELLA:

Buoso!

BETTO:

O cognato! Cognà....

(È interrotto perchè Gherardino butta in terra una sedia e i parenti, con la scusa di zittire Gherardino, fanno un formidable sciiii sul viso a Betto.)

GHERARDO:

Io piangerò per giorni e giorni.

(a Gherardino che si è alzato e lo tira per la veste dicendogli qualche cosa:)

Sciò!

NELLA:

Giorni? Per mesi!....

(come sopra):

Sciò!

(Gherardino va dalla vecchia):

## **ACT ONE**

At the four corners of the bed, four tall candlesticks with four lighted candles.

In front of the bed, a three-branch candelabrum—unlighted. There is sunshine and the glow of candles. It is nine o'clock in the morning.

Through the half open bed-curtains can be seen a red silk drapery covering a body.

Buoso's relatives, kneeling, with their faces buried in their hands, bend down close to the ground. Gherardino, scated on the floor, to the left and near the wall, turns his back to the other relatives, intent at playing with marbles. The relatives form a semi-circle; on the left side of the bed, first of all can be seen the old woman, then Rinuccio, Gherardo and Nella; Betto of Signa remains somewhat isolated in the center because his poverty and his shabby appearance make the other relatives look upon him with contempt. To the right, Ciesca, Marco and Simone are facing the old woman.

From this group rises the customary mumbling sound of prayers. This mumbling is interrupted by sobs, plainly forced and fabricated by a drawing of the breath through the throat. Each time that Betto of Signa takes a chance at a sob, the other relatives raise their faces from between their hands and frown upon Betto. During the mumbled prayers the following exclamations are heard:

THE OLD WOMAN: My poor, poor Buoso!

Simone: Poor, poor dear cousin!

RINUCCIO: Poor, poor dear Uncle!

MARCO AND CIESCA: Oh! Buoso!

GHERARDO AND NELLA:

Buoso!

Ветто:

My good brother-in-law!....

(He is interrupted by Gherardino letting a chair drop to the floor with a crash, and the relatives, with the excuse of quieting Gherardino throw a formidable "hush" in Betto's face.)

GHERARDO: For days and days I'll shed bitter tears.

(To Gherardino who is pulling at this coat tails, saying something):

Hush!

NELLA: Da

Days, you said? Months!....

(As above):

Hush!

(Gherardino goes to the old woman.)

LA CIESCA: Mesi? Per anni ed anni!

LA VECCHIA: Tì piangerò tutta la vita mia!....

(allontanando Gherardino, seccata si volge a Nella e a Gherardo):

Portatecelo voi; Gherardo, via!

(Gherardo si alza, prende il figliolo per un braccio e, a strattoni, lo porta via dalla porticina di sinistra.)

Tutti:

Oh! Buoso, Buoso,

tutta la vita

piangeremo la tua dipartita!

NELLA (Betto, curvandosi a sinistra, mormora qualcosa all'orecchio di Nella):

Ma come? Davvero?

BETTO:

Lo dicono a Signa.

RINUCCIO (curvandosi fino a Nella, con voce piangente):

Che dicono a Signa?

NELJ A:

Si dice che....

(Gli mormora qualcosa all'orecchio.)

RINUCCIO (con voce naturale):

Giaaaaa?!

BETTO:

Lo dicono a Signa.

LA CIESCA (curvandosi fino a Betto, con voce piangente):

Che dicono a Signa?

BETTO:

Si dice che....

(Le mormora qualcosa all'orecchio.)

CIESCA (con voce naturale):

Nooooo!?

O Marco, lo senti che dicono a Signa? Si dice che....

(Gli mormora all'orecchio.)

MARCO:

Eeeech?!

BETTO:

Lo dicono a Signa.

LA VECCHIA (con voce piagnucoloso):

Ma insomma possiamo.... sapere che diami—.... -.... ne dicono a Signa?

CIESCA: Months! Why, for years and years!

THE OLD WOMAN: I know I'll weep all my life!

(She pushes Gherardino away, annoyed. She turns to Nella and

Gherardo):

Don't bother! Can't you send that child away?

(Gherardo gets up, takes the boy by the hand, and dragging nim along, takes him away through the small door at left.)

ALL: Oh! Buoso, Buoso,

From Paradise

See how we mourn for you in your demise!

NELLA (Betto bending to his left whispers a few words into Nella's ear):

Impossible!.... Truly?

BETTO: 'Tis rumored in Signa.

RINUCCIO (bending towards Nella, in a lamenting tone):

What's rumored in Signa?

NELLA: They're saying that....

(She whispers into his ear.)

RINUCCIO (in a natural voice):

No..o..o..!

BETTO: 'Tis rumored in Signa!

CIESCA (bending towards Betto, in a lamenting tone):

What's rumored in Signa?

BETTO: They're saying that....

(He whispers into her ear.)

CIESCA (in her natural voice):

No..o..o..!

Marco, you know

What's rumored in Signa? They're saying that....

(She whispers into his ear.)

MARCO:

What-a-at?....

BETTO: 'Tis rumored in Signa.

THE OLD WOMAN (in a lamenting tone):

Can't we all know now

Whatever may be

That's rumored in Signa?

BETTO:

Ci son delle voci....

....Dei mezzi discorsi....

Dicevan iersera dal Cisti fornaio:

"Se Buoso crepa, per i frati è manna! Diranno; pancia mia, fatti capanna!...." E un altro: "si, si, si, nel testamento ha lasciato ogni cosa ad un convento!...."

SIMONE (A metà di questo discorso si è sollevato anche lui ed ha ascoltato):

Ma che?!?! Chi lo dice?

BETTO:

Lo dicono a Signa.

SIMONE:

Lo dicono a Signa????

TUTTI:

Lo dicono a Signa!

(Un silenzio. Ora i parenti sono, si, sempre in ginocchio, ma bene eretti sul busto.)

GHERARDO:

O Simone?

LA CIESCA:

Simone?

LA VECCHIA:

Parla, tu se' il più vecchio....

MARCO:

Tu che sei stato podestà a Fucecchio....

LA VECCHIA:

Cosa ne pensi?

SIMONE (Riflette un istante, poi, gravemente):

Se il testamento è in mano d'un notaio,

chi lo sa?.... Forse è un guaio!

Se però ce l'avesse lasciato in questa stanza.

guaio pe' frati, ma per noi: speranza!

Turn:

Se il testamento fosse in questa stanza.... guaio pe' frati, ma per noi: speranza!

(Tutti istintivamente si alzano di scatto. Simone e Nella si dirigono allo stipo nel fondo. La Vecchia, Marco, Ciesca allo stipo che è sul davanti alla parete di destra. Gherardo torna ora in scena senza il ragazzo e raggiunge Simone e Nella. Rinuccio si dirige verso lo stipo che è in cima alla scala.)

RINUCCIO:

(O Lauretta, Lauretta, amore mio, speriam nel testamento dello zio!)

È una ricerca febbrile. Fruscio di pergamene buttate alll' aria. Betto, scacciato da tutti, vagando per la stanza adocchia sul tavolo il piatto d'argento col sigillo d'argento e le forbici pure d'argento. Cautamente allunga una mano. Ma dal fondo si ode un falso allarme di Simone che crede di aver trovato il testamento.

## GIANNI SCHICCHI

BETTO

There are many rumors..., ....Half words here and there.... For instance, somewhere Someone did declare:

"If old man Buoso now gives up his ghost
The convent and the monks will get the most"....
Another said:.... "I know that in his will
He has left to the monks even his mill"....!

SIMONE (in the middle of this narrative has also gotten up to listen with the others):

Indeed?.... And who said it?

BETTO:

'Tis rumored in Signa.

SIMONE:

'Tis rumored in Signa?....

ALL:

'Tis rumored in Signa!

(A pause. Though still knecling, the relatives now keep their bodies erect.)

GHERARDO:

Oh! Simone!

CIESCA:

Simone!

THE OLD WOMAN:

Speak! You are the oldest here....

MARCO:

You who have been town sheriff all this year!....

THE OLD WOMAN:

What's your opinion?

SIMONE (thinks a while, then with an air of gravity):

If Buoso's will was filed in the town hall

There is no hope for us, at all! But if by mere good luck The will is in this room

The flower of our hopes again might bloom!

ALL:

If Buoso's will is hidden in this room
The flower of our hopes again might bloom!

(Instinctively, they all jump to their feet. Simone and Nella move towards the chest of drawers up stage. The old woman, Ciesca and Marco rush to the coffer down front, along right hand wall. Gherardo, who returns without the boy, joins Simone and Nella. Rinuccio goes towards the chest on top of the stairs.)

RINUCCIO:

Oh Lauretta, Lauretta, my sweetheart Let's hope from now on we'll never part!

(A feverish search for the will. Rustling of parchments being thrown in haste and confusion. Betto, chased away by everybody, wanders about the room, when, suddenly, his glance falls upon the silver tray bearing on top a silver seal and silver scissors. Cautiously, he stretches his hand towards the tray. But from up stage at this moment comes a false alarm from Simone who thinks he has found the will.)

SIMONE:

Ah!

(Tutti si voltano. Betto fa il distratto. Simone guarda meglio una pergamens):

No. Non è!

(Si riprende la ricerca. Betto agguanta le forbici e il sigillo; li striscia al panno della manica dopo averli rapidamente appannati col fiato, li guarda e li mette in tasca. Ora tira al piatto. Ma un falso allarme de La Vecchia fa voltare tutti.)

LA VECCHIA:

Ah!

(Guarda meglio):

No. Non è!

(Si riprende la ricerca. Betto agguanta anche il piatto e lo mette sotto il vestito temendolo assicurato col braccio.)

RINUCCIO:

Salvàti!

(Legge sul rotolo di pergamena.)

"Testamento di Buoso Donati."

(Tutti accorrono con le mani protese per prendere il testamento. Ma Rinuccio mette il rotolo di pergamena nella sinistra, protende la destra come per fermare lo slancio dei parenti e, mentre tutti sono in un'ansia spasmodica):

Zia, l'ho trovato io!....

Come compenso, dimmi....

Ah! dimmi, se lo zio

povero zio!—m'avesse
lasciato bene bene,
se tra poco si fosse tutti ricchi...,
in un giorno di festa come questo,
mi daresti il consenso di sposare
la Lauretta figliola dello Schicchi?

Mi sembrerà più dolce il mio redaggio.... potrei sposarla per Calendimaggio!

## TUTTI tranne LA VECCHIA:

-Ma sì!

-Ma sì!

-C'e tempo a riparlarne!
-Qua, presto il testamento!

-Non lo vedi

che si sta con le spine sotto i piedi?

RINUCCIO:

Zia!....

LA VECCHIA:

Se tutto andrà come si spera,

sposa chi vuoi, magari.... la versiera!

SIMONE:

Ah!....

(All turn around. Betto has an innocent look upon his face.

Simone, scanning a parchment more closely):

No!.... I'm wrong!

(The search starts again. Betto grabs the seal and scissors; he rubs them hard on the cloth of his sleeve after first breathing hard upon them several times. He examines them critically and puts them in his pocket. He is now slowly pulling the tray towards himself; but an exclamation from the Old Woman makes all turn around.)

THE OLD WOMAN: Ah!....

(She scans a parchment more closely):

No. I'm wrong!

(The search starts again. Betto grabs the tray and puts it under his coat, holding it tight in place with his arm.)

RINUCCIO:

We're saved!

(Reading from a roll of parchment):

"The last will of Buoso Donati."

(All rush towards him with outstretched hands to grab the will, but Rinuccio, holding the parchment tightly in his left hand, raises his right to stop the avalanche of relatives who, burning with impatience, cannot keep still.)

Aunt, 'tis I who found the will!....
As a recompense, tell me....
Ah, tell me if Uncle Buoso—poor Uncle!
Has made me legatee;
If we find all of us suddenly rich,
On this joyous occasion
Would you consent that I should marry
Lauretta, Schicchi's fair daughter?

That thought would make me happier on this day And I could make her mine the first of May!

ALL (except the Old Woman):

All right!

All right!

There's time to talk it over!

Come, come, show us the will!

What do you fear?

We're all on pins and needles waiting here!

RINUCCIO: Aunt!

THE OLD WOMAN: If in that will there be no hitch

I leave you free to wed even a witch!

### RINUCCIO

Ah! lo zio mi voleva tanto bene, m'avrà lasciato con le tasche piene! (a Gherardino che torna ora in scena) Corri da Gianni Schicchi, digli che venga qui con la Lauretta; c'è Rinuccio di Buoso che l'aspetta!

(Gli dà due monete.)

A te, due popolini: comprati i confortini!

(Gherardino corre via.)

LA VECCHIA:

"Ai miei cugini Zita e Simone!"

SIMONE:

Povero Buoso!

LA VECCHIA:

Povero Buoso!

SIMONE (In un impeto di riconoscenza accende anche le tre candele del candelabro spento):

Tutta la cera tu devi avere! Insino in fondo si deve struggere! Si! godi, godi! Povero Buoso!

## Tutti (mormorano):

Povero Buoso!

-Se m'avesse lasciato questa casa!

-I mulini di Signa!-

—E poi la mula!

-Se m'avesse lasciato....

## LA VECCHIA: Zitti! È aperto!

(La vecchia col testamento, in mano; vicino al tavolo ha dietro a sì un grappolo umano. Marco e Betto sono saliti sopra una sedia. Si vedranno bene tutti i visi assorti nella lettura. Le bocche si muoveranno come quelle di chi legga senza emettere voce. A un tratto i visi si cominciano a rannuvolare.... arrivano ad una espressione tragica.... finchè la Vecchia si lascia cadere seduta sullo sgabello davanti alla scrivania. Simone è il primo, del gruppo impietrito, che si muove; si volta, si vede davanti le tre candele testè accese, vi soffia su e le spegne; cala le sarge del letto completamente; spegne poi tutti i candelabri. Gli altri parenti lentamente vanno ciascuno a cercare una sedia e vi seggono. Sono come impietriti con gli occhi sbarrati, fissi; chi qua, chi là.)

(Rinuccio dà a Zita il testamento: tutti seguono Zita che va al tavolo. Cerca le forbici per tagliare i nastri del rotolo, non trova nè forbici nè piatto. Guarda intorno i parenti; Betto fa una fisionomia incredibile. Zita strappa il nastro con le mani. Apre Appare una seconda pergamena che avvolge ancora il testamento. Zita vi legge sopra.)

#### RINUCCIO

Uncle Buoso who cared so much for me No doubt has left me there enough for three!

(to Gherardino who comes back):

Run, run to Gianni Schicchi Tell him to come right over with his girl As Rinuccio's poor head is in a whirl!

(Giving him two coins):

These pennies will be handy For you to buy some candy!

(Gherardino rushes out.)

THE OLD WOMAN (reading):

"To my dear cousins Zita and Simone!"

SIMONE:

Dear, dearest Buoso! THE OLD WOMAN: Dear, dearest Buoso!

SIMONE: (In an impulse of gratitude lights the three candles on the candelabrum):

> All these three candles Will burn for thee! Melting 'till ended Inside the lee! Rest thou in peace Dear, dearest Buoso!

ALL (whispering):

Dear, dearest Buoso!

-I hope he has bequeathed me this house!

-The old saw-mills of Signa!

-And then his mule!

—I hope he has bequeathed....

THE OLD WOMAN: Hush! it's open!

> (Behind the old woman standing close to the table, the relatives press on top of each other as tight as they can. Marco and Betto have climbed on a chair. All their faces can plainly be seen, absorbed in the reading of the will. All mouths can be seen moving as when people read without emitting actual sounds. Suddenly, a cloud overshadows all faces.... until they take a tragic look....till the old woman fairly drops on the stool placed in front of the desk. Simone is the first of the petrified group to move; he turns around and seeing the three candles he had lighted a few moments before, blows on them and puts them out; he drops the bed curtains completely, then he puts all the candles out. Slowly, the other relatives move towards different chairs and sit down. There they stay, like graven images, eyes wide open and staring straight chead \

(Rinuccio hands the will to Zita; all follow Zita who moves towards the table. She looks for the scissors to cut the ribbons around the roll, but she finds neither the scissors nor the tray. She looks around, scanning the faces of the other Betto's expression relatives. is incredible! Zita tears the ribbon off with her fingers. She unrolls the parchment from which a second roll appearsthe one containing the will.)

SIMONE: Dunque era vero! Noi vedremo i frati

ingrassare alla barba dei Donati!

La Ciesca: Tutti queri bei fiorini accumulati

finire nelle tonache dei frati!....

GHERARDO: Privare tutti noi d'una sostanza,

e i frati far sguazzar nell'abbondanza!

BETTO: Io dovrò misurarmi il bere a Signa,

e i frati beveranno il vin di vigna!....

NELLA: Si faranno slargar spesso la cappa,

noi schianterem di bile, e loro.... pappa!

RINUCCIO: La mia felicità sarà rubata

dall" "Opera di Santa Resparata!"

MARCO: Aprite le dispense dei conventi!

Allegri frati, ed arrotate 1 denti!

LA VECCHIA (feroce):

Eccovi le primizie di mercato!

Fate schioccar la lingua col palato!....

A voi, poveri frati: tordi grassi!

SIMONE: Quaglie pinate!

Nella: Lodole!

MARCO: Ortolani!!

BETTO: E galletti!

Turri: Galletti?? Gallettini!!....

RINUCCIO: Gallettini di canto teneriiini!

LA VECCHIA: E con le facce rosse e ben pasciute,

schizzando dalle gote la salute, ridetevi di noi: ah! ah! ah! ah! Eccolo là un Donati, eccolo là! E la voleva lui l'eredità....

TUTTI (Con un riso che avvelena si alzano accennandosi l'un l'altro):

-Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah!

-Eccolo là un Donati!

-Eccolo là

-E la voleva lui l'eredità!....

-Ah! ah! ah! ah! -Ah! ah! ah!

(erompendo a pugni stretti):

Sì, sì, ridete! Sì, ridete, o frati! Ingrassati alla barba dei Donati!

SIMONE: So it was true! The convent and the priest

Will fatten on the wealth of that old beast!

CIESCA: All the good florins made by theft and lurch

Are now to fill the coffers of the church!

CHERARDO: Fine trick to cut us off without a thought

To let the monks and nuns feast at will!

CETTO: I will have to restrain my constant thirst

While the monks drink to the fill!

NELLA: They will feast in full joy, ever content

And we'll pine in distress, without a cent!

RINUCCIO: All happiness is stolen thus from me

To fully satisfy the Holy See!

MARCO: What cheer in the cellars of the convent!

Raise up, ye monks, your heads in prayer bent!

THE OLD WOMAN: The fat of the whole land will be for you

While we will have to live on watery stew! Fat squabs and juicy steaks will be your fare!

SIMONE: Thick mutton chops!

NELLA: And pork loin....

MARCO: Fresh-killed hare!

DETTO: And fat pheasants!

ALL: Yes, pheasants and spring chickens!

RINUccio: Of course who could forget that tasty lite!

THE OLD WOMAN: And with your cheeks so rubicund and bloated

Full of health by Donati's gold promoted You will laugh in our faces: ah! ah! ah! They thought they would inherit! ah! ah! ah!

Those fool Donati geese! ah! ah! ah!

ALL (all rise, pointing at each other. With poisoned laughter):

Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah!

See, there goes a Donati!

—See him down there?

He thought he'd be for sure his Uncle's heir!

Ah! ah! ah! ah!

Ah! ah! ah! ah!

ules la Gherardi no e lo butta nella stancy & destra in

... !

orii .

a teo padre

(Bursting with anger, with elenched fists):

Yes, yes, we know you smile amid your prayers At the wonderful joke on Buoso's heirs!

Se di de la comi.

Digitized by Google

(Codono anegra a sedere. Pausa. Cra c'è chi piange sui serio.)

LA VECCHIA:

Chi l'avrebbe ma! detto....

che quando Buoso andava al cimitero,

noi.... si sarebbe.... pianto.... per davvero!

Voca:

-E non c'è nessun mezzo....

—Per cambiarlo....
—Per girarlo....
—Addolcirlo....

-O Simone? Simone?....

LA VECCHIA:

Tu se' anche il più vecchio!....

Marco:

Tu che sei stato podestà a Fucecchio!....

SIMONE (Fa un gesto come per dire: impossibile!)

RINUCCIO:

C'è una persona sola

che ci può consigliare....

forse salvare....

Tutti:

Chi?

RINUCCIO:

Gianni Schicchi!

TUTTI (gesto di disillusione).

LA VECCHIA (furibonda):

Di Gianni Schicchi, della figliola, non vo' sentirne parlar mai più! E intendi bene!....

GHERARDINO (Entra di corsa urlando):

È qui che viene!

Turri:

Chi?

GHERARDINO:

Gianni Schicchi!

LA VECCHIA:

Chi l'ha chiamato?

RINUCCIO (accennando il ragazzo):

Io: I'ho mandato Perchè speravo....

ALCUNI

È proprio il momento d'aver Gianni Schicchi tra' piedi! LA VECCHIA

(interrompendolo)
Ah! bada! se sale
gli fo ruzzolare

le scale!

GHERARDO

(a Gherardino)

Tu devi obbedirsoltanto a tu

là! là!

(Scula cci

no e \*
stanz
cim

(Azain they sit down with a thump. A pause, A few are now really weeping.)

THE OLD WOMAN: Who would ever have thought

When Buoso his last journey would be taking We would be crying and sobbing without faking!

Voices:

Couldn't we find any scheme....

-To change that will....

To upset it....

—To alter it!....

Oh! Simone! Simone!

THE OLD WOMAN:

You are the oldest here!

MARCO:

You who have been town-sheriff all this year!

SIMONE (makes a gesture as if to say: Impossible!)

RINUCCIO:

I know there's but one man Who could advise this clan.... And who might save us....

ALL:

Who?....

RINUCCIO:

Gianni Schicchi!

(They all make a gesture of disappointment.)

THE OLD WOMAN:

Of Gianni Schicchi And his fair daughter

You will do well to speak no more!

No more I say!....

GHERARDINO (rushing in out of breath, yells at the top of his voice):

He's on his way!

ALL:

Who?....

GHERARDINO:

Gianni Schicchil

THE OLD WOMAN: Wh

Who sent for him?

RINUCCIO:

I sent for him

Because I hoped....

A Faw

This is not the moment to have Gianni Schicchi come here and bother us! THE OLD WOMAN (stopping him short)

comes!

I will surely kick him down-stairs!

Look here! if he

GHERARDO

(to Gherardino)

You are to take orders from no one but your father! There!

there!

(He spanks Gherardino and throws him into the room to the right on top of the stairs.) SIMONE:

Un Donati sposare la figlia d'un villano!

LA VECCHIA:

D'uno sceso a Firenze dal contado! Imparentarsi colla gente nova!....

Io non voglio che venga!

RINUCCIO:

Avete torto!

B fine!.... astuto....

Ogni malizia di leggi e codici conosce e sa.

Motteggiatore!.... Beffeggiatore!.... C'è da fare una beffa nuova e rara? È Gianni Schicchi che la prepara!

Gli occhi furbi gli illuminan di riso lo strano viso.

ombreggiato da quel suo gran nasone

che pare un torracchione

per così!

Vien dal contado? Ebbene? E che vuol dire? Basta con queste utbie grette e piccine!

Firenze è come un albero fiorito, che in piazza dei Signori ha tronco e fronde, ma le radici forze nuove apportano dalle convalli limpide e feconde; e Firenze germoglia ed alle stelle salgon palagi saldi e torri snelle!

L'Arno prima di correre alla foce canta, baciando piazza Santa Croce e il suo canto è sì dolce e sì sonoro chè a lui son scesi i ruscelletti in corol.... Così scendano i dotti in arti e scienze a far più ricca e splendida Firenze!

E di Val d'Elsa giù dalle castella ben venga Arnolfo a far la torre bella! E venga Giotto del Mugel selvoso e il Medici mercante coraggioso!.... Basta con gli odi gretti e coi ripicchi! Viva la gente nuova e Gianni Schicchi!

(Si bussa alla porta)

È lui! lo faccio entrare?

(I parenti fanno un gesto che ron significa niente. Rinuccio apre; entrano):

SIMONE:

A Donati can't marry the daughter of a peasant!

THE OLD WOMAN:

One who came into Florence from the back-woods!

It's always wrong to mix with the new rich!

I don't want him to come!

RINUCCIO:

You are all wrong!

He's smart.... and keen-eyed....

He knows the law And all the tricks That lawyers practice.

Always good-humored, and full of fun! At all parties, when looking for some jest 'Tis Gianni Schicchi who finds the best!

His bright brown eyes light up with charm and grace

That strangest face

Upon which his big nose projects a shade

That never seems to fade.

Just like that!

What matters one's ancestors' wondrous fame?
'Tis deeds that count nowadays and not your name!

Our Florence is a great, big, robust tree That covers with its shade Signoria Square; But its roots get more strength and longer life From the new streams that flow from everywhere; And our Florence grows large, and broad and high While new towers and domes rise to the sky!

Before reaching its mouth the Arno river
Doth send through Santa Croce a joyous quiver
With its singing so sweet, so full of fire
That brooks and torrents join with their full
choir!

Thus do come men of skill in art and science To make more rich and splendid our Florence!

Let from Val d'Elsa's hills come every year One more Astolfo, builder without peer! And let come Giotto from the Mugel forest And the Medicis, merchants fair and honest! Dismiss all thoughts derived from snobbish lore And welcome be Gianni Schicchi to our door.

(A knock is heard at the door):

'Tis he! May he come in?

(The relatives make a meaningless gesture. Rinuccio opens the door and Gianni Schicchi enters with Lauretta,)

## Gianni Schicchi e Lauretta

GIANNI (Si sofferma sull'uscio: dà un'occhiata ai parenti):

(Quale aspetto sgomento e desolato!....

Buoso Donati, certo, è migliorato!)

RINUCCIO

(a Lauretta, fra il pianerottolo e la porta)

(Lauretta -

-Rino!

-Amore mio!

-Perchè sì pallido?....

-Ahimè, lo zio....

-Ebbene, parla....

-O Amore! Amore!

Quanto dolore!

Quanto dolore!...)

(Gianni lentamente avanza verso la Vecchia che gli volta le spalle; avanzando vede i candelabri intorno al letto.)

GIANNI

Ah!....

Andato??

(fra sè) (E perchè stanno a lacrimare? ti recitano meglio d'un giullare!)

(falso; forte)

Ah! comprendo il dolor di tanta perdita... Ne ho l'anima commossa....

GHERARDO:

Eh! la perdita è stata proprio grossa!

GIANNI (come chi dica parole studide di circostanza):

Eh!... Sono cose... Mah!... Come si fa! In questo mondo

una cosa si perde.... una si trova....

(seccato che facciano la commedia con lui):

si perde Buoso, e c'è l'eredità....

LA VECCHIA (Gli si avventa come una bestia feroce):

Sicuro! Ai frati!

Gianni:

Ah! Diseredati?

LA VECCHIA:

Diseredati! Si! Diseredati!

E perciò ve lo canto: pigliate la figliola, levatevi di torno, io non do mio nipote ad una senza—dote!

RINUCCIO

O Zial io l'amo, l'amo.

LAURETTA

Babbo! Babbo! Lo voglio!

LA VECCHIA

Non me ne importa un corno!

GIANNI

Figliola, un po' d'orgolio!

### Gianni Schicchi and Lauretta

GIANNI (stops on the threshold and looks around at the relatives): (To judge from their air so grave and sad Buoso Donati's state can't be so bad!)

RINUCCIO

(to Lauretta, between the landing and the door)

Lauretta!

Rino!

-My dear sweetheart!

-Why pale and haggard?

-What piercing dart!

-Do speak, I beg 'you!

-My dear sweetheart

-What cruel dart!

-What cruel dart!

(Gianni slowly moves towards the Old Woman, who turns her back on him. Coming further front he notices the candelabra around the bed!)

GIANNI

Ah!

He's dead!

Why this air of solemn vesper? (exide): They are all better actors than a jester!

(low, falsely)

I comprehend your grief at such a loss!

I feel it heart and soul!

GHERARDO:

It wasn't a partial loss, it was the whole!

GIANNI (like a person saying anything coming to his mind):

Well!.... in these matters!.... Well, what can you do?....

In this old world, so vain, If you lose on one side You still may gain....

(Annoyed at seeing them playing their part in front of him):

You lose your Buoso And find his hoarded money!

THE OLD WOMAN (rushing towards him like a wild beast):

All for the convent!

GIANNI:

Oh, what a portent!

THE OLD WOMAN: It is a portent, yes it is a portent! That's why I tell you now; Go home with your fair daughter Go away, go away from here For I won't let my nephew Get married to a pauper!

RINUCCIO

My aunt I am in love!

THE OLD WOMAN Well, I don't give a rap! LAURETTA

Father, father, I love him!

GIANNI

More pride, my little dove!

GIANNI (erompe):

Brava la vecchia; Brava! Pel la dote sacrifichi mia figlia e tuo nipote! Vecchia taccagna!

LAURETTA

RINUCCIO

(tendendosi il braccio libero):

Rinuccio, non lasciarmi! Ah! tu me l'hai giurato sotto la luna a Fiesole quando tu m'hai baciato! Lauretta mia, ricordati! tu m'hai giurato amore! E quella sera Fiesole sembrava tutto un fiore!

(a due)

Addio, speranza bella, s'è spento ogni tuo raggio; non ci potrem sposare per il Calendimaggio!

(Gli sfugge e corre a Rino.)

Babbo, lo voglio!

Amore!

(Le sfugge e corre a Lauretta.)

O Zia, la voglio!

O Zia, la voglio!

Amore!

GIANNI

(tirando Lauretta verso la porta)

Vecchia taccagna! Stillina! Sordida! Spilorcia! Gretta!

Vieni, Lauretta, rasciuga gli occhi, sarebbe un parentado di pitocchi!

Ah! vieni, vieni!

(Riprende la figlia.)

Un po' d'orgoglio, un po' d'orgoglio!

Via, via di qua!

ZITA

(tixando Rino a destra)

Anche m'insulta! Senza la dote non do il nipote, non do il nipote!

Rinuccio, vieni, lasciali andare, ah! sarebbe un volerti rovinare!

Ma vieni, vieni!....

(Riprende Rinuccio.)

Ed io non voglio, ed io non voglio!

Via, via di qua!

(I parenti restano neutrali e si limitano ad esclamare di tanto in tanto.)

GIANNI (bursting with indigation):

So for the greed that stills thy vile old heart! Thy nephew from my girl wouldst tear apart! Thou mean old wretch!

#### LAURETTA

RINUCCIO

(Each stretching towards the other the arm they have free):

Rinuccio, do not leave me!
Remember our great bliss!
When one bright night in Fiesole
I did consent to a kiss!

Lauretta, dear, remember! You promised to be true And that bright night, all Fiesole Was singing, dear, of you!

(together):

Farewell, oh fondest hope, Extinguished is thy ray; We can't be joined together Upon the first of May!

(escapes and rushes to him)

Papa, I want him! Papa, I want him!

Sweetheart!

GIANNI

(pulling his daughter towards the door)

Miserly woman!
Mean, avaricious!
You greedy wench!

Come, come, Lauretta
Dry quick your dearest eyes,
This match would surely cost you
Far more sighs!

Come on, child, come!

(taking back his daughter)

More pride, my dove! More pride, my dove!

Come, I say, we must go!

(escapes and rushes to Louretto)

My aunt, I want her! My aunt, I want her!

Sweetheart!

ZITA

(pulling Rinuccio to the right)

Stop your cheap insults! Without a dowry I will say no! I will say no!

Rinuccio, come
Stop all that nonsense!
I'm sure you cannot love her!
Nonsense! Nonsense!

Come, Rino, come!

(taking back Rinuccio)

You're not in love!
You're not in love!

Come, I say, we must go!

(The relatives remain neutral and content themselves with a few exclamations now and then.)

84

I PARENTI;

-Anche le dispute fra innamorati!
-Proprio il momento! -Pensate al testamento!

(Gianni, quasi sulla porta, è per portar via Lauretta.)

RINUCCIO (liberandosi):

Signor Giovanni!
Rimanete un momento!

(alla l'ecchia):

Invece di sbraitare, dategli il testamento!

(a Gianni):

Gercate di salvarci!

A voi non può mancare
un'idea portentosa, una trovata,
un rimedio, un ripiego, un espediente!....

GIANNI (accennando ai parenti):

A pro di quella gente? Niente! Niente!

LAURETTA (Gli si inginocchia davanti):

O mio babbino, caro, mi piace, è bello bello, vo'andare in Porta Rossa a comperar l'anello!

Si, si, ci voglio andare! E se l'amassi indarno, andrei sul Ponte Vecchio ma per buttarmi in Arno!

Mi struggo e mi tormento, O Dio! vorrei morir!

(Piange; una pausa.)

GIANNI (come chi è costretto ad accondiscendere.)

Datemi il testamento!

(Rinuccio glielo dà. Gianni legge e cammina. I parenti lo seguono con gli occhi poi inconsciamente finiscono per andargli dietro come i pulcini alla chioccia, tranne Simone che siede sulla cassapanca a destra, e, incredulo, scrolla il capo. Ansia.)

GIANNI:

Niente da fare!

(I parenti lasciano Schicchi e si avviano verso il fondo della scana.)

THE RELATIVES:

-Who cares to listen to quarrels of lovers!
-Oh! what a pill! -Let's see about the will!

(Gianni, almost at the door, moves to drag Laurette away.)

RINUCCIO (freeing his hand from his aunt's grasp):

Master Giovanni!

Will you please wait a moment?

(To the old woman):

Instead of losing your temper Show him that testament!

(To Gianni):

Do see if you can help us!

I know you will invent

Some device, a new scheme, a trap, a plot

A way out of this mess: I know you can!

GIANNI (pointing to the relatives):

To help that crowd? No, sir; I'm not the man!

LAURETTA (kneeling in front of him):

Oh, my beloved Daddy I love him as my King I'm going to Porta Rossa To buy our wedding-ring!

Yes, father, I do mean it! And if you still say no I'll go to Ponte Vecchio I'll throw myself below!

I languish and I suffer Alas! I want to die!

(She weeps.—A pause.)

GIANNI (in the tone of a man who feels constrained to condescend):

Give me Donati's will!

(Rinuccio hands it to him. Gianni reads it as he paces up and down the room. The relatives first follow him with their eyes, then, unconsciously, start walking in his foot-steps, like chicks after a hen, with the exception of Simone, who remains seated on the bench to the right and shakes his head doubtfully. Great anxiety prevails.)

GIANNI:

It can't be done!

(The relatives leave Schicchi and move up stage.)

RINUCCIO-LAURETTA:

Addio, speranza bella, s'è spento ogni tuo raggio, non ci potrem sposare per il Calendimaggio!

GIANNI (Riprende a leggere e a camminare):

Niente da fare!

(I parenti si lasciano cadere sulle sedie.)

RINUCCIO-LAURETTA:

Addio, speranza bella, s'è spento ogni tuo raggio....

GLANNI (tonante):

Però!....

(Tutti i parenti si alzano di scatto e corrono a Gianni.)

RINUCCIO-LAURETTA:

(Forse ci sposeremo per il Calendimaggio!)

GIANNI (Si ferma nel mezzo della scena col viso aggrottato come perseguendo un suo pensiero gesticola parcamente guardando avanti a sè. Tutti sono intorno a lui; ora, anche Simone; più bassi di lui, con i visi voltati verso il suo viso come uccellini che aspettino l'imbeccata. Gianni a poco a poco si rischiara, sorride, guarda tutta quella gente.... alto, dominante, troneggiante.)

Tutti (con un filo di voce):

Ebbene?

GIANNI (infantile):

Laurettina! Vai là sul terrazzino, porta i minuzzolini all'uccellino.

(e perchè Rinuccio la vorrebbe seguire, egli la ferma):

Sola --

(Louretta va sul terrazzino a sinistra, Gianni la segue con gli occhi; appena la figlia è fuori di scena egli si volge al gruppo dei parenti sempre intorno a lui):

Nessuno sa che Buoso ha reso il fiato?....

Turn:

Nessuno!

GANNI:

Bene! Ancora

Nessun deve saperlo!

## RINUCCIO AND LAURETTA:

Farewell, oh fondest hope Extinguished is thy ray We cannot be united Upon the first of May!

GIANNI:

It can't be done!

(At this, all the relatives drop again upon their chairs with a thud.)

RINUCCIO AND LAURETTA:

Farewell, oh fondest hope, Extinguished is thy ray....

GIANNI (in a thundering voice):

And yet!....

(All the relatives jump to their feet and rush towards Gianni.)

RINUCCIO AND LAURETTA:

Perhaps we will be wedded Upon the first of May!

GIANNI (stops in the center of stage a frown upon his face, as if in hot pursuit of an idea. He makes quiet gestures, looking straight ahead. All the relatives crowd around him, Simone included. As Gianni towers above them, the relatives keep their faces upturned to him, like chicks awaiting their food. Slowly, Gianni's face becomes severe, he smiles and looks down at the crowd around him...He stands tall, dominating, imposing.)

ALL (almost in a whisper):

Do tell us!

GIANNI (in a child-like voice):

Laurettina!

Go out, my darling daughter
And bring the little birdie bread and water!

(As Rinuccio moves to follow her, Gianni stops him):

Alone.—

(Lauretta goes out onto the terrace on the left. Gianni follows her with his eyes, and, as soon as the girl has disappeared, he turns to the group of relatives crowding around him):

Who knows outside
That he gave up his ghost?

ALL:

No one!

GIANNI:

Good! Again I say
No one is to be told!

Tutti:

Nessuno lo saprà!

GIANNI (assalito da un dubbio):

Ma i servi?

LA VECCHIA (con intenzione):

Dopo l'aggravamento....
in camera..., nessuno!

GIANNI (a Marco e Gherardo; tranquillizzato, deciso):

Voi due portate il morto e i candelabri

(accenna al sottoscala):

là dentro nella stanza di rimpetto!

(a Ciesca e Nella):

Donne! Rifate il letto!

LE DONNE:

Ma....

GIANNI:

Zitte. Obbedite!

(Marco e Gherardo scompaiono fra le sarge del letto e ricompaiono con un fardello rosso che portano a destra ne la stanza sotto la scala, Simone, Betto e Rinuccio portano via i candelabri. Ciesca e Nella ravviano il letto.)

(Si bussa alla porta.)

GIANNI (contrariatissimo, con voce soffocata):

Chi può essere? Ah!....

LA VECCHIA (a bassa voce):

Maestro Spinelloccio il dottore!....

GIANNI:

Guardate che non passi! Ditegli qualche cosa....

che Buoso è migliorato.... che riposa....

(Betto va a chiudere le impannate e rende semioscura la stanza. Tutti si affollano intorno alla porta e la schiudono appena.)

Maestro Spinelloccio

(accento bolognese):

L'è permesso?....

(UTT:

Buon giorno,

Maestro Spinelloccio!

Va meglio!

-Meglio!

-Meglio!...

ALL:

No one will know a thing.

GIANNI (seised by a doubt):

And the servants?

THE OLD WOMAN (in a meaning tone):

Since he became unconscious
No one has entered here!

GIANNI (to Marco and Gherardo, his mind now at ease and fully made up):

You two will bring the dead man with those candles.

(Pointing to the stairs):

In yonder room o'erlooking Buoso's shed!

(to Cicsca and Nella):

And you will make the bed!

THE WOMEN:

But....

GIANNI:

Hush! Do what I say!

(Marco and Gherardo disappear under the bed-curtains and come out again carrying a long red bundle which they bring to the right to the room under the stairs. Simone, Betto and Rinuccio carry the candelabra away. Ciesca and Nella re-arrange the bed. There is a knock at the door.)

GIANNI (very much put out, in a stifled voice):

What's that?.... Who might it be?

THE OLD WOMAN (in a whisper):

'Tis Master Spinelloccio The physician!....

GIANNI:

Don't 1ct him get in here! Give him some excuse.... Tell him Buoso's now taking a quiet rest....

(Betto goes to the window, and by closing the shutter makes the room almost dark. All crowd around the door and hold it barely ajar.)

MASTER SPINELLOCCIO (with a foreign accent):

May I come in?

ALL:

Good morning.

Good Master Spinelloccio!

He's better!

-Better!

-Better!

MAESTRO SPINELLOCCIO:

Ha avuto il benefissio? . . . .

Tutti:

Altro che! Altro che!....

MAESTRO SPINELLOCCIO:

A che potensa

l'e arrivata la sciensa! Be', vediamo, vediamo....

(ber entrare.)

Tutti (fermandolo):

No! riposa!

MAESTRO SPINELLOCCIO:

(insistendo):

Ma io....

GIANNI (seminascosto fra le sarge del letto, contraffacendo la voce di Buoso, tremolante):

No! No! Maestro Spinelloccio!....

(Alla voce del morto i parenti danno un traballone, poi si accorgono che è Gianni che contraffa la voce di Buoso. Ma nel traballone a Betto è scivolato il piatto, d'argento e gli è caduto.)

MAESTRO SPINELLOCCIO:

Oh! Messer Buoso!

GIANNI:

Ho tanta

voglia di riposare....

potreste ripassare questa sera?.... Son quasi addormentato....

MAESTRO SPINELLOCCIO:

Si, Messer Buoso!.... Ma va meglio?....

GIANNI:

Da morto, son rinato!

A stasera!

MAESTRO SPINELLOCCIO:

A stasera!

(al parenti)

Anche alla voce sento: è migliorato!

Eh! a me non è mai morto un ammalato! Non ho delle pretese, il merito l'è tutto della scuola bolognese!

A questa sera.

MASTER SPINELLOCCIO: Did he get full relief?....

ALL:

You bet he did! You bet!....

MASTER SPINELLOCCIO: What wondrous height

Has now reached Science's light! Well, let's see him; let's see him!

(He moves to enter.)

ALL (stopping him):

No! he's sleeping!

MASTER SPINELLOCCIO (insisting):

But I....

GIANNI (half hidden behind the bed-curtains and imitating Buoso's quavering voice):

No! no! no! Master Spinelloccio!

(At the sound of the dead man's voice, all the relatives start with fright, but they soon realize it is Gianni imitating Buoso's voice. However, in his fright, Betto has let the silver tray fall to the floor.)

MASTER SPINELLOCCIO: Oh! Master Buoso!

GIANNI:

Doctor,

I feel so tired and sleepy....

Couldn't you return to see me some time to-night?

Yes, as late as you can....

MASTER SPINELLOCCIO: So, Master Buoso....

You feel better?

GIANNI:

I feel like a new man!

'Till to-night!

MASTER SPINELLOCCIO: 'Till to-night

(To the relatives).

Even his voice now seems clearer and high!

It is a fact, my patients never die! Praise I am not begging here

All credit must be given

To our school which has no peer!

Until to-night!

Turn:

-A stasera, Maestro!

-A questa sera!

(Via il Dottore, si riapre la finestra; ancora tutta luce in scena; i parenti si volgono a Gianni.)

GIANNI:

Era eguale la voce?

Tutti:

Tale e quale!

GIANNI:

Ah! Vittoria! Vittoria!

Ma non capite?....

Tutti:

No! No!

GIANNI:

Che zucconi!

Si corre dal notaio:

(veloce, affannato):

"Messer notaio, presto! Via da Buoso Donati! C'è un gran peggioramento! Vuol fare testamento!

Portate su con voi le pergamene,

presto, messere, presto, se no è tardi!...."

(naturale):

Ed il notaio viene.

(pittoresco):

Entra: la stanza è semioscura.

dentro il letto intravede di Buoso la figura!

In testa
la cappellina!

al viso la pezzolina!

Fra cappellina e pezzolina un naso

che par quello di Buoso e invece è il mio....

perchè al posto di Buoso ci son io! Io lo Schicchi con altra voce e forma!

"Io falsifico in me Buoso Donati

testando e dando al testamento norma!"
O Gente! Questa matta bizzarria
che mi zampilla dalla fantasia

è tale da sfidar l'eternità!

TUTTI (come strozzati dalla commozione, non trovando le parole):

-Schicchi!!!!

(Gli buciano le mani):

—S thicchi!!!!

-Schicchi!!!!

(Gli baciano le vesti):

ALL:

'Till to-night, Doctor!

'Till to-night!

(Exit Spinelloccio. The window is thrown open again; the relatives turn towards Gianni.)

GIANNI:

Was it well imitated?

ALL:

To perfection!

GIANNI:

Then the battle is won!

Understand ye?

ALL:

No! No!

GIANNI:

You are thick-headed!
One rushes to the notary:

(Very fast, almost breathless):

"Master notary, quick! Come to Buoso Donati's

He is as white as wax and very still!

He wants to make his will!

And bring along with you parchment and seal!

Come, my good sir, for Buoso is near death!

(in a natural tone):

He yields to this appeal.

(picturesquely):

Here, in this room, darkness prevails Buoso's face is just visible There, amongst the white veils!

A white cap
On Buoso's head
His chin and mouth
Covers the spread!

Between the cap and the white spread, a nose Which is not Buoso's nose, but mine instead... Because it's me that lies in Buoso's bed!

Gianni Schicchi with Buoso's form and voice!

I will impersonate Buoso Donati!

And make a will according to your choice!

O friends, this quaint and bright and great invention

A pure offspring of my imagination Never had any equal in this world!

ALL (as if choked by emotion and unable to express their feelings):

-Schicchi!!!!

(they kiss his hands):

—Schicchi!!!!

-Schicchi!!!!

(they kiss his hands):

```
-Schicchi!!!!
                  -Schicchi!!!!
                             -Schicchi!!!!
                  -Schicchi!!!!
                             -Schicchi!!!! '
LA VECCHIA (a Rinuccio):
                  Va corri dal notaio!
                                                   (Via Rinuccio):
                  I PARENTI
               (Si abbracciano, si baciano con grande effusione):
                  -Caro Gherardo!
                                    -O Marco!
                  -O Ciesca!
                              O Nella!
                  -Zita, Zita!
                             -Simone!
GIANNI:
                  (O quale commozione!)
                  Oh! giorno d'allegrezza!
Turri:
                  La burla ai frati è bella!
                  Ah! felici e contenti!
                  Com'è bello l'amore fra i parenti!
SIMONE:
                  O Gianni, ora pensiamo
                  un po' alla divisione:
                  i fiorini in contanti....
                  In parti eguali!
Tutti:
                            (Gianni dice sempre di si con la testa.)
                  A me i poderi
SIMONE:
                 di Fucecchio.
LA VECCHIA:
                 A me quelli di Figline.
                 A me quelli di Prato.
BETTO:
GHERARDO:
                 A noi le terre d'Empoli.
MARCO:
                  A noi quelle di Quintole.
LA VECCHIA:
                 Resterebbero ancora:
                 la mula, questa casa,
                 e i mulini di Signa!
MARCO:
                 Son le cose migliori.
           (Pausa; i parenti cominciano a guardarsi in cagnesco.)
```

-Schicchi!!!!

-Schicchi!!!!

-Schicchi!!!!

-Schicchi!!!!

-Schicchi!!!!

THE OLD WOMAN (to Rinuccio):

You run and fetch the notary!

(Exit Rinuccio in haste.)

THE RELATIVES (kissing and embracing each other with great effusion):

-Dearest Gherardo!

-Oh Marco!

-Oh Ciesca!

-Oh Nella

-Zita! Zita!

-Simone!

GIANNI: How much they love each other!

ALL: Oh! happiest of our born days

The joke is on the convent!
We couldn't be more content!

How beautiful is love among relations!

SIMONE: Now Gianni, let us settle

The question of division:
All cash in hand will go....

ALL: In equal shares!

(Gianni keeps on nodding assent.)

SIMONE: To me the farmlands

Of Fucecchio.

THE OLD WOMAN: For me those of Figline.

BETTO: For me the farm of Prato.

GHERARDO: For us the lands of Empoli.

MARCO: For us all those of Quintole.

THE OLD WOMAN: That would leave undivided:

The mule, this ancient palace And the saw mills of Signa!

MARCO: The best of the whole lot!

(A pause. The relatives begin to eye each other askance.)

SIMONE (falsamente ingenuo):

Ah! capisco! capisco! perchè sono il più vecchio e sono stato potestà a Fucecchio, volete darli a me! Io vi ringrazio!

LA VECCHIA:

No, no, no, no! Un momento! Se tu se' vecchio, peggio per te!

MARCO e gli ALTRI:

Sentilo, sentilo il potestà! Vorrebbe il meglio dell'eredità!

GIANNI

(da una parte).

(Quanto dura
l'amore tra' parenti!)

(ride.)

Tutti

La casa la mula i mulini di Signa
La mula i mulini di Signa la casa
La mula la casa i mulini di Signa la casa
La mula i mulini la mula la casa
La mula i mulini di Signa la casa
La mula i mulini di Signa la casa

La casa....

di Signa....

la mula....

i mulini....

(Si odono i rintocchi di una campana che suona a morto. Tuts? cessano di gridare ed esclamano):

L'hanno saputo!

(ascoltando la campana, con voce soffocata): Hanno saputo che Buoso è crepato!

GHERARDO (Corre alla porta e scende le scale a precipisio.)

GIANNI:

Tutto crollato!

LAURETTA (affacciandosi da sinistra):

Babbo, si può sapere?....

L'uccellino non vuole più minuzzoli....

GIANNI (nervoso):

Ora dagli da bere!

(Lauretta rientra.)

GHFRARDO (Risale affannoso, non può parlare. Fa segno di no):

.... È preso un accidente al moro battezzato del signor capitano!

Tutti (allegramente):

Requiescat in pace!

SIMONE (simulating ignorance):

Oh! I see now! I see now!

Being the oldest here

And having been town-sheriff for a year

You say they'll be for me! Thank you! Thank yo

THE OLD WOMAN: No, no, no, wait a moment!

If you are old, so much worse for you!

MARCO AND OTHERS:

With his modesty he gives us a thrill!

He'd claim the fattest share in the new will!

GIANNI

(aside)

How lasting is love among relatives.

(he laughs)

ALL

The palace, the mule, the saw mills of Signa
The mule, the saw mills of Signa, the palace
The mule, the palace, the saw mills of Signa are all for us
Of Signa the saw mills, the mule, the palace
The mule, the saw mills of Signa, the palace
The mule, the saw mills of Signa, the palace
The mule, the saw mills of Signa, the palace
The mule, the saw mills of Signa, the palace
The mule, the saw mills of Signa, the palace
The mule, the saw mills of Signa are all for me

The palace....

of Signa....

the mule....

the saw mills....

(The slow and mournful pealing of a bell announces that someone is dead. All stop shouting and exclaim):

How did they know?

(With stifled voices):

How did they learn he'd given up his ghost?

(Gherardo rushes out of the room and rushes down-stairs.)

GIANNI:

The game is lost!

LAURETTA (peeping in from left):

Papa, what do you think

Of the bird. He now refuses to eat!

GIANNI (nervously):

Well, give him now a drink!

(Lauretta goes out again.)

GHERARDO (comes again panting and out of breath. He cannot speak, but motions "no" with his head.)

.... A stroke has just brought down The moorish major-domo Of the mayor of the town!

ALL (gaily):

Requiescat in pace!

SIMUNE (con autorità):

Per la casa, la mula ed i mulini

propongo di rimetterci

alla giustizia, all'onestà di Schicchi.

Turn:

Rimettiamoci a Schicchi.

GIANNI:

Come volete!

Datemi i panni per vestirmi, presto!

(La Vecchia e Nella prendono dall'armadio e dalla cassapanca, che è in fondo al letto la cappellina, la pessolina e la camicia.)

LA VECCHIA:

Ecco la cappellina!

(a bassa voce a Schicchi):

(Se mi lasci la mula questa casa e i mulini

di Signa,

ti do trenta fiorini!)

SCHICCHI:

(Sta bene).

(Via la Vecchia verso l'armadio, fregandosi le mani.)

SIMONE (avvicinandosi con fare distratto a Schicchi; a bassa voce):

(Se lasci a me la casa la mula e i mulini

di Signa,

ti do cento fiorini!)

GIANNE:

(Sta bene!)

BETTO (furtivo, a Schicchi):

(Gianni, se tu mi lasci questa casa la mula ed i mulini di Signa, ti fo gonfio di quattrini!)

(Nella parla a parte con Gherardo.)

GIANNI:

(Sta bene!)

(La Ciesca parla a parte con Marco.)

NELLA (lasciando Gherardo che ora la sta a osservare, mentre essa parla a Gianni):

Ecco la pezzolina!

(Se lasci a noi la mula

i mulini di Signa e questa casa, a furia di fiorini ti s'intasa!)

GIANNI:

(Sta bene!)

(Nella va da Gherardo, gli parla all'orecchio e tutti e due si fregano le mani.)

SIMONE (with an air of authority):

As to the house, the mule and the :aw mills

I move to leave that matter

To the high sense of fairness of Gianni Schicchi!

ALL:

We leave it all to Schicchi.

GIANNI:

Just as you say!

Give me the clothes! I must get ready quick!

(The old woman and Nella take from the wardrobe and the chest, on the other side of the bed, a nightcap, a lace handkerchief and a night-gown.)

THE OLD WOMAN: Here is the night cap for you!

(aside to Schicchi);

If you leave me the mule The palace and the mills

Of Signa,

You will get thirty florins!

SCHICCHI:

You'll get them!

(The old woman moves towards the wardrobe rubbing her hands.)

SIMNE (drawing near Gianni with an air of nonchalance);

If you leave me this house The mule and the saw mills

Of Signa,

You'll get a hundred florins!

BETTO (to Schicchi, afraid of being noticed):

Gianni, if you leave me

This palace with the mule and all the saw mills I'll fill with gold your pocket 'till it spills!

(Meanwhile, Nella is talking aside to Gherardo.)

GIANNI:

You'll get them!

(Ciesca is now talking aside to Marco.)

NELLA (moving away from Gherardo who follows her with his eyes while she speaks to Schicchy):

Here is a bit of old lace!

If you leave us the mule

We'll make you as rich and fat as the old miller!

All the saw mills of Signa and this villa

GIANNI:

You'll get them!

(Nella returns near Gherardo and whispers something in his car, All are rubbing their hands gleefully.) 40

LA CIESCA:

Ed ecco la camicia!

(Se ci lasci la mula

i mulini di Signa e questra casa,

per te mille fiorini!)

(Sta bene!)

(La Cicsca va da Marco, gli parla all'orecchio; si fregano le mani. -Tutti si fregano le mani.)

GIANNI (Si infila la camicia. Quindi con lo specchio in mano si accomoda la pezzolina e la cappellina cambiando l'espressione del viso come per trovare l'atteggiamento giusto. Simone è alla finestra per vedere se arriva il notaio. Gherardo sbarazza il tavolo a cui dourà sedere il notaio. Marco c Betto tirano le sarge del letto e ravviano la stanza.)

### ZITA - NELLA - CIESCA

(Guardano Gianni comicamente, quindi):

NELLA

Spogliati, bambolino, che ti mettiamo a letto. e non aver dispetto se cambi il camicino!

Si spiuma il canarino, la volpe cambia pelo, il ragno ragnatelo, il cane cambia cuccia, la serpe cambia buccia.... la Ciesca s'arricchisce...

LA CIESCA

Fa' presto, bambolino, chè devi andare a letto, se va bene il giuochetto ti diamo un confortino!

L'uovo divien pulcino, il fior diventa frutto e i frati mangian tutto. ma il frate impoverisce,

LA VECCHIA

È bello! Portentoso! chi vuoi che non s'inganni? c Gianni che fa Buosq o Buoso che fa Gianni?

Un testamento è odioso? Un camicion maestoso, Il viso dormiglioso, il naso poderoso, l'accento lamentoso,...

....e il buon Gianni cambia panni, cambia viso. muso e naso. cambia accento e testamento per poterci servir!....

GIANNI:

Vi servirò a dovere!....

Contenti vi farò!

LE DONNE:

O Gianni, Schicchi, nostro salvator!

È preciso?

GLI UOMINI:

-Perfetto!

Tutti:

-A letto! A letto!

(Spingono Gianni verso il letto, ma egli li ferma con un gesto quasi solenne.)

### GIANNI SCHICCHI

CIESCA:

And here is the night-gown! If you leave us the mule-

The saw mills of Signa and this villa For you there is a thousand florins!

GIANNI:

Good! You'll have them.

(Ciesca goes near to Marco, whispers in his ear and they rub their hands gleefully, as do all the others.)

(Gianni puts on the night-gown. Then, mirror in hand, he arranges the night-cap and chin band, his face changing expression as if to find the right adjustment. Simone is at the window watching for the notary. Gherardo clears up the table for the notary to write on. Marco and Betto pull the bed-curtains and put the room in order.)

### ZITA-NELLA-CIESCA (first look at Gianni comically, then):

#### NELLA

### Undress, dear little tot For it is now bed-time Don't think it is a crime To change and wash a lot All birds do change their plumage The foxes shed their fur. The spider spins his web,

The dog seeks a new layer

And snakes cast their skin

#### CIESCA

### Undress, dear little mite For it is now bed-time You'll get a gingerbread? An egg becomes a chick For flowers become fruit Monks eat and grow fat But monks will grow poor While Ciesca rich for sure! A face hard like a mill

## THE OLD WOMAN 'Tis wondrous! Portentous!

One must fall in this trap! If this game comes out right For who could tell that Buosa Is not this other chap? You hate a fellow's will, A long white gown with A nose just like a bill

A voice so weak and still..

....Gianni express Changes dress Changes face Nose and mug Changes voice Will and choice To aid us in this pass!

GIANNI:

I'll fix you up all right And happy you will be!

THE WOMEN:

O Gianni Schicchi, our saviour you are!

Does he look the part?

THE MEN:

Great!

ALL:

To bed, it's late!

(They push Gianni towards the bed, but he stops them with a solemn gesture.)

GIANNI:

Prima un avvertimento! O messeri, giudizio! Voi lo sapete il bando?

"Per chi sostituisce se stesso in luogo d'altri in testamenti e lasciti, per lui e per i complici c'è il taglio della mano e poi l'esilio!"

Ricordàtelo bene! Se fossimo scoperti:

la vedete Firenze?

(accennando la torre di Arnolfo che appare dalla finestra aperta):
Addio Firenze, addio cielo divino,
ti saluto con questo moncherino,

ti saluto con questo moncherino, e vo' randagio come un Ghibolino!,,,,

Tutti (soggiogati, impauriti, ripctono):

Addio Firenze, addio, cielo divino, ti saluto con questo moncherino e vo' randagio come un Ghibellino!....

(Si bussa. Gianni schizza a letto; i parenti rendono la stanza semi oscura; mettono una candela sul tavolo dove il notaio deve scrivere, buttano un mucchio di roba sul letto; aprono.)

RINUCCIO:

Ecco il netaro ed ecco i testimoni.

M sser Amantio, Pinellino, Guccio

I TRE (mestamente):

Messer Buoso, buon giorno!

GIANNI:

Oh! siete qui?

Grazie, messer Amantio!
O pinellino calzolaio, grazie!
Grazie, Guccio tintore, troppo buoni
di venirmi a servir da testimoni!

Pinellino (commosso, fra sè e sè):

Povero Buoso!....
io l'ho sempre calzato....
vederlo in quello stato....
vien da piangere!

GIANNI:

Il testamento avrei voluto scriverlo con la scrittura mia, me lo impedisce la paralisia.... perciò volli un notaio

solempne et leale....

GIANNI:

First, you must heed my warning! My dear friends, do be careful! And keep in mind this law!

"Whoever substitutes Himself in place of others

To falsify a will

Will lose, with his accomplices,

One hand, and all will have to leave the State."

So do keep well in mind! In case we are found out

Do you see there our Florence?

(pointing to Arnolfo's tower which is plainly visible through the open window);

Florence, farewell, farewell, city of charm! I wave good-bye with this poor, handless arm! My fate is now to beg from farm to farm! Plorence, farewell, farewell, city of charm! I wave good-bye with this poor, handless arm! My fate is now to beg from farm to farm!

ALL:

(A knock is heard at the door. Gianni jumps into the bed, the relatives close the shutters so as to darken the room and place a candle on the table at which the notary is to sit to write out the will. They throw all sorts of things in a heap on the bed and then open the door.)

RINUCCIO:

Here is the notary and here the witnesses!

Masters Amantio, Pinellino, Guccio

THE THREE (sadly):

Master Buoso, good day!

GIANNI:

Oh! are you here?

Thank you, Master Amantio!

O Pinellino, the shoemaker, thank you!

Thank you, Guccio, the dyer, you are too good

To come and act as witnesses for me!

PINELLINO (very much moved, aside):

Poor Master Buoso!....
I have served him for years
And the state he appears
To be in, makes me cry!

GIANNI:

It was my firm intention to write out

My owr will with my hand

Paralysis forbids me!.... understand....

Therefore I want a notary. Solempne et leale....

(In questo tempo il notaio ha preso dalla sua cassetta le pergamene, i bolli, ecc., e mette tutto sul tavolo.)

#### MESSER AMANTIO:

Oh messer Buoso, grazie! Dunque tu soffri di paralisia?

(Gianni allunga in alto le mani agitandole tremolanti. Gesto di compassione di tutti, -voci: Povero Buoso!)

Oh! poveretto! basta! I testi videro,

testes viderunt!

Possiamo incominciare.... Ma.... i parenti?....

GIANNI:

Che restina presenti!

### MESSER AMANTIO:

Dunque incomincio:

In Dei nomini, anno D. N. J. C. ab eius salutifera incarnatione millesimo, ducentesimo nonagesimo nono, die prima septembris, indictione undecima, ego notaro Amantio di Nicolao, civis Florentiae, per voluntatem Buosi Donati scribo hunc testamentum

GIANNI (con intensione, scandendo ogni parola):

Annullans, revocans
et irritans omne aliud testamentum!

I PARENTI:

-Che previdenza!

MESSER AMANTIO:

Un preambolo: dimmi, i funerali,

(il più tardi possible)

li vuoi ricchi? Fastosi? Dispendosi?....

GIANNI:

No, no, pochi quattrini!

Non si spendano più di due fiorini!

I PARENTI:

-Oh! che modestia!

-Povero zio! che animo!

-Che cuorel....

-Gli torna a onore!

... NNI:

Lascio ai frati minori

e all'opera di Santa Reparata....

(1 parenti, leggermente turbati, si alsano lentamente):

....cinque lire!

I PARENTI (tranquillissati):

-Bravo! -Bravo!-

-Bisogna

sempre pensare alla beneficenza!

(In the meantime the notary has taken from his box parchments, seals, etc., disposing them all on the table.)

MASTER AMANTIO: Thank you, good Master Buoso!

Are you sure it's paralysis that ails you?

(Gianni raises his trembling hands from under the covers. A movement of general pity. Several are heard to mutter: "Poor Buoso.")

Oh! that will do! both witnesses have seen!

"Testes viderunt!"

Let's begin! Do you want these folks to hear?

GIANNI: Yes, yes, they can stay here!

MASTER AMANTIO: Then I'll commence!

In Dei nomini, anno D. N. J. C., al eius salutifera incarnatione millesimo, duecntesimo monagesimo nono, die prima septembris indictione undecima, ego notaro Amantio di Nicolao, civis Florentiae, per voluntatem Buosi Donati scribe hunc testamentum...

GIANNI (with intention and emphasizing each word):

Annullans, revocans

et irritans omnea aliud testamentum!

THE RELATIVES: Wonderful foresight!

-Wonderful foresight!

MASTER AMANTIO: First of all, do tell me: about your funeral

(I hope as late as possible)

Must it be grand? Expensive? Impressive?

GIANNI: I haven't that kind of pride!

Two florins you may spend at the outside!

THE RELATIVES: Oh! what modesty!

Oh! what modesty!

Wonderful man! What soul!

-Generous heart!

He's good and smart!

GIANNI: I leave to the monastery

And the order of Santa Reparata....

(The relatives, somewhat worried, slowly get up):

Say....five liras!....

THE RELATIVES (now easy in their minds):

Splendid! Splendid!

—Tis fair

To keep in mind our duty towards the poor!

MESSER AMANTIO:

Non ti sembra un po' poco?....

GIANNI:

Chi crepa e lascia molto alle congreghe e ai frati fa dire a chi rimane: eran quattrin rubati!

I PARENTI:

-Che massime!

-Che mente!

—Che saggezza!

MESSER AMANTIO:

Che lucidezza!

GIANNI:

I fiorini in contanti

li lascio in parti eguali fra i parenti.

I PARENTI:

-Oh! Grazie, zio!

-Grazie! Grazie, cugino!

GIANNI:

Lascio a Simone i beni di Fucecchio.

SIMONE:

Grazie!

GIANNI:

Alla Zita i poderi di Figline.

LA VECCHIA:

Grazie!

GMNNI:

A Betto i campi a Prato.

BETTO:

Grazie, cognato!

GIANNI:

A Nella ed a Gherardo i beni d'Empoli.

NELLA e GHERARDO:

Grazie, grazie!

GIANNI:

All Ciesca ed a Marco i beni a Quintole!

LA CIESCA e MARCO:

Grazie!....

Turri (fra i denti):

alla casa e a' mulini.) (Ora siamo alla mula,

GIANNI:

Lascio la mula mia, quella che costa 300 fiorini,

ch'è la migliore mula di Toscana....
al mio devoto amico.... Gianni Schiechi.

TUTTI I PARENTI (scattando):

Come? Come? —Com'è?....

MASTER AMANTIO: Methinks it's a small sum!

GIANNI: Who leaves a lot of money

For poverty's relief
Will make the people say
"He must have been a thief!"

THE RELATIVES: What principles!

-What mind!

-What great wisdom!

MASTER AMANTIO: Wonderful keenness!

GIANNI: All bonds and cash in hand

I leave in equal shares to my relations!

THE RELATIVES: Oh! Thank you, uncle!

-Thank you! Thank you, dear cousin!

GIANNI: To Simone the farm lands of Fucecchio.

Simone: Thank you!

GIANNI: And to Zita my corn fields of Figline!

THE OLD WOMAN: Thank you!

GIANNI: To Betto, Prato's meadows.

BETTO: Thank you! Thank you!

GIANNI: To Nella and to Gherardo, Empoli's lands

NELLA AND GHERARDO:

Thank you! Thank you!

GIANNI: To Ciesca and to Marco all in Quintole.

CIESCA AND MARCO: Thank you!

ALL (with clenched teeth):

Now we get to the mule,

To the house and to the saw mills.

GIANNI:

I leave my own young mule,

For which I paid three hundred florins
And which is the best mule of Tu cany....
To my devoted friend.... Gianni Schicch.

THE RELATIVES (all jumping ut at ouce).

What's that? What's that? - What's that?

NOTAIO: Mulam relinquit eius amico devoto Joanni Schichi.

Титті: Ма....

SIMONE: Cosa vuoi che gl'importi

a Gianni Schicchi di quella mula?....

GIANNI: Tienti bono, Simone!

Lo so io quel che vuole Gianni Schicchil

GIANNA

Addio, cielo divino....

questa

Addio, Firenze....

Io ti saluto....

(A

vocina

si calmano

fremendo.)

Lascio la casa di Firenze al mio caro devoto affezionato amico

Gianni Schicchi!

### I PARENTI

### (erompono)

-Ah questo no!
-Un accidente
a Gianni Schicchi!
-A quel furfante!
-Ci ribelliamo!

-Si, sì, piuttosto....

-Ci ribelliamo!

-Ci ribelliamo!

—Ci...ri...be... Ah! Ah! Ah! Ah!...

Notaio: Non si disturbi

del testatore la volontà!

GIANNI:

Messer Amantio, io lascio a chi mi pare! Ho in mente un testamento e sarà quello,

se gridano sto calmo.... e canterello!....

Guccio - Pinellino:

Oh! Che uomo! Che uomo!

GIANNI (continuando a testare):

E i mulini di Signa....

I PARENTI:

I mulini di Signa?....

GIANNI:

I mulini di Signa (addio, Firenze) li lascio al caro (addio, cielo divino) affezionato amico.... Gianni Schicchi! (Ti saluto con questo moncherino!....)

Ecco fatto!

(I testi ed il nataio sono un po' sorpresi):

THE NOTARY: Mulan relinquit eius amico devoto Joanni Schicchi.

ALL: But....

SIMONE: What use do you suppose

Could be that mule To Gianni Schicchi?....

GIANNI: Do please keep quiet, Simone!

I know what things likes best our Gianni Schicchi!

I leave my house in Florence to my dear Most affectionte and devoted friend.

Gianni Schicchi!

### THE RELATIVES

### (in an outburst of rage)

That is too much!Not on your life!To Gianni Schicchi!

—That cursed rascal!

-We all rebel!
-We all rebel!

-Rather we would....

-We...all...re... Ah!....

-Ah! Ah! Ah!

### GIANNI

Florence, farewell!

Farewell, city of charm....

I wave good-bye

(At the sound of Gianni's thin, little voice, all relatives calm

down, fuming.)

THE NOTARY:

Don't you disturb
The final will
Of Master Buoso!

GIANNI:

Master Amantio, I leave to whom I choose. That is my will and such it must remain.

If they yell.... I will sing the old refrain!...

GUCCIO AND PINELLINO:

What a wonderful man!

GIANNI (continuing his dictation):

And the saw mills of Signa....

THE RELATIVES:

Yes, the saw mills of Signa?

GIANNI:

And the saw mills of Signa (farewell, Florence Go to my dear.... (farewell, city of charm)

And most devoted friend.... Gianni Schicchi!

(I wave good-bye with this poor, handless arm!)...

And that is all!

(The witnesses and the notary seem rather surprised.)

Zita, di vostra borsa date 100 fiorini al buon notaio! e 20 ai testimoni!

MESSER AMANTIO — PINELLINO — GUCCIO (Non sono più sorpresi):

O Messer Buoso! Grazie!....

(Fanno per avviarsi verso il letto.)

GIANNI (arrestandoli con un gesto della mano tremolante):

Niente saluti! Nienti.

Andate, andate....

Siamo forti!....

MESSER AMANTIO — GUCCIO — PINELLINO (commossi, arriandosi verso la porta):

—Ah! che uomo! .... —Che uomo! —Che peccato! Che perdita!.... —Che perdita!....

(ai parenti):

Coraggio!

(Escono.)

(Appena usciti il notaio e i testi, i parenti restano un istante i ascolto fichè i tre si sono allontanati, quindi tutti, tranne Rinucci, che è corso a raggiungere Lauretta, sul terrazzino.)

I PARENTI (a voce suffocata da prima, poi urlando ferroci contro Gianni):

-Ladro! Ladro! Furfante!

-Traditore! Birbante!

-Iniquo! Ladro! Ladro!

(Si slanciano contro Gianni che, ritto sul letto, si difende come può; gli riducono la camicia in brandelli.)

GIANNI:

Gente taccagna! Senza la dote non do il nipote!....

non do il nipote!....

Ora la dote c'è!

(Afferrando il bastone di Buoso, che è a capo del letto, dispense

colpi...)

Vi caccio via! È casa mia!

È casa mia!

Turn:

-Saccheggia! Saccheggia!

-Bottino! Bottino!

Zita, from your own purse You'll give one hundred florins to the notary And twenty to the witnesses!

AMANTIO, PINELLINO, GUCCIO (no longer surprised):

O Master Buoso! Thank you!

(They move towards the bed.)

GIANNI (stopping them with a wave of his trembling hand):

Kind friends! No farewells! Please be going!

Let's be brave!....

AMANTIO, GUCCIO, PINELLINO (very much upset move towards the door):

What a wonderful man!... It's a real pity!

What a loss!.... What a loss!

(To the relatives):

Take heart, good people!

(exeunt.)

(As soon as the notary and his witnesses have gone out, the relatives at first remain quiet a moment listening to the vanishing footsteps of the three men. Then, all, with the exception of Rinuccio, who has rushed out to join Lauretta on the terrace.)

THE RELATIVES (with hissing voices at first, then with ferocious yells):

Robber! Robber! Vile scoundrel! Traitor! Traitor! Cheap counsel! Imposter! Robber! Robber!

(They all rush in a mass towards Gianni, who, standing on the bed, defends himself as best he can. They tear his night-gown to shreds.)

GIANNI:

You miserly lot! Without a good dowry I won't consent!

I won't consent! There is a dowry now! There is a dowry now!

(Grabbing Buoso's stick hanging from a bed post, he wields it around with wonderful effect):

Get out, ye swine! This house is mine! This house is mine!

ALL:

-Let's rummage! Yes, let's pillage!

-Let's grab all we can!

—La roba d'argento!....

-Le pezze di tela!....

-Saccheggio! Saccheggio!

-Bottino! Bottino!

-Ah! Ah! Ah!....

(I parenti corrono qua e là rincorsi da Gianni. Rubano. Gherardo e Nella salgono a destra e ne tornano carichi con Gherardino carico. Gianni tenta difendere la roba. Tutti, mano a mano che son carichi, si affollano alla porta, scendono le scale—. Gianni li rincorre— La scena resta vuota.)

RINUCCIO (Dal fondo apre di dentro le impanute del finestrone; appare Firenze inondata dal sole; i due innamorati restano sul terrazzo):

> Lauretta, mia Lauretta! Staremo sempre qui! Guarda! Firenze è d'oro!

Fiesole e bella!

LAURETTA: Là mi giurasti amore!

RINUCCIO: Ti chiesi un bacio;

LAURETTA: Il primo bacio!

RINUCCIO: Tremante e bianca

-Volgesti il viso....

(e due):

Firenze da lontano Ci parve il Paradiso!....

(Si abbracciano e restano mel fondo abbracciati.)

GIANNI (Torna risalendo le scale, carico di roba che butta al suolo):

La masnada fuggi!

(Di colpo s'arresta—vede i due—si pente di aver fatta rumore—ma i due non si turbano—Gianni sorride—è commosso—viene alla ribalta e accennando gli innamorati.... con la berretta in mano):

### (Licenziando senza cantare)

Ditemi voi, Signori, se i quattrini di Buoso potevan finir meglio di così! Per questa bizzarria m'han cacciato all'Inferno... e così sia; ma, con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti.... concedetemi voi....

(Fa il gesto di applaudire):

l'attenuante!-

(Si inchina graziosamente.)

VELARIO.

—The fine silverware!

-Silk, velvets and linen!

-Let's rummage! Come, let's pillage!

-Let's grab all we can!

Ah! ah! ah!

(The relatives run around here and there pursued by Gianni. They steal all that comes under their hands. Gherardo and Nella go up stairs and come back laden with loot. Gianni does all he can to prevent the relatives from carrying away too much. All, as they have their arms full crowd around the door and rush downstairs. Gianni runs after them. The stage remains empty.)

RINUCCIO (way up stage, opens the large window. Florence appears, bathed in glorious sunshine. The two lovers remain on the terrace):

Lauretta, my dear Lauretta! This house will be our own! Behold our radiant Florence! Fiesole is beautiful!

LAURETTA:

You promised love eternal!

RINUCCIO: LAURETTA: I begged a kiss! Yes, my first kiss!

RINUCCIO:

All white and trembling You turned your face....

(together):

And Florence in the valley, Looked like a Paradise!

(They embrace and remain up-stage clasped in each other's arms.)

GIANNI (returns, laden with bundles which he throws on the floor):

That pack of thieves have fled!

(Suddenly he stops. Seeing the two lovers, he is sorry for having been noisy, but the young people do not seem to mind. Gianni's face is smiling. Very much moved, he comes to the footlights, cap in hand, and pointing to the lovers.)

### (Taking leave of the audience, without singing)

Tell me, Ladies and Gentlemen
Could you imagine
A better use for Buoso's money?
For the trick I have played
These good people
Have sent my soul to Hades....Well, Amen!
With all deference to the great Dante
If you have enjoyed yourselves
I hope you will applaud the verdict....

(Makes motion of applause):

....not guilty!

(He bows gracefully to the audience.)

CURTAIN

### MODERN ITALIAN OPERAS

# La Bohème

(THE BOHEMIANS)

AN OPERA IN FOUR ACTS
Founded on Murger's "La Vie de Bohême"

### Music by G. PUCCINI

With English Text by W. GRIST & PERCY PINKERTON

# Manon Lescaut

A Lyric Drama in Four Acts
English Version by MOWBRAY MARRAS

## Music by G. PUCCINI

| Vocal Score (with English and Italian words)\$ | 5.00 net |
|------------------------------------------------|----------|
| Piano Score                                    | 3.00 net |
| Piano Selections, arr. by C. Godfrey, Jr       | .65 net  |
| Never Did I Behold So Fair a Maiden (Song)     | .50 net  |
| In Those Soft Silken Curtains (Song)           | .50 net  |
| Speed O'er Summit of the Mountain (Song)       | .50 net  |
| These Are Hours of Joys Creating (Song)        | .50 net  |

# G. RICORDI & COMPANY

14 EAST 43d STREET, NEW YORK

# MODERN ITALIAN OPERAS

# Madam Butterfly

(J. L. Long and D. Belasco)

L. ILLICA

G. GIACOSA

## The Music by G. PUCCINI

English Version by R. II. ELKIN

| Vocal Score (English and Italian), Paper      | \$5.00 | net |
|-----------------------------------------------|--------|-----|
| Vocal Score (English and Italian), Cloth      | 6.50   | net |
| Vocal Score (Italian Text)                    | 6.00   | net |
| Vocal Score (French Text)                     | 6.00   | net |
| Vocal Score (German Text)                     | 6.00   | net |
| Vocal Score (Spanish Text)                    | 6.00   | net |
| Piano Score                                   | 3.00   | net |
| Piano Selections, arr. by C. Godfrey, Jr      | .65    | net |
| One Fine Day (Song)                           | .50    | net |
| Selections (Full Orchestra) arr. by E. Tavan  |        |     |
| Selections (Small Orchestra) arr. by E. Tavan | 2.00   | net |

# Tosca

V. SARDOU

T. TT.T.TCA

GTACOSA

English Version by W. BEATTY-KINGSTON

# Music by G. PUCCINI

| Vocal Score (English and Italian)           |      |     |
|---------------------------------------------|------|-----|
| Vocal Score (English and Italian) Cloth     |      |     |
| Vocal Score (Italian Text)                  | 6.00 | net |
| Vocal Score (French Text)                   |      |     |
| Vocal Score (German Text)                   | 6.00 | net |
| Piano Score                                 |      |     |
| Piano Selections, arr. by C. Godfrey, Jr    | .65  | net |
| Love and Music (Song)                       | .50  | net |
| When The Stars Were Brightly Shining (Song) | .50  | net |

# G. Ricordi & Company 14 East 43d Street NEW YORK

# "CONCHITA"

# Opera in Four Acts and Six Scenes

### LIBRETTO BY

### MAURICE VAUCAIRE and CARLO ZANGARINI

ENGLISH VERSION BY

R. H. ELKIN

### MUSIC BY

# RICCARDO ZANDONAI

Complete Vocal Score—Italian Text - - \$6.00

Libretto—English and Italian Texts - - 50 cents

## G. RICORDI & CO.

14 East 43d Street NEW YORK

AND AT

London, Letpzig, Paris, Rome, Naples, Palermo, Milan and Buenos-Ayros



# LAGSTAC

writes of the

# NABE I A N O

lemen :

My Knabe enchants with attribute of the perfect musical ent. Its tone, touch and case uply magnificent.

Very truly yours,"

ned) KIRSTEN FLAGSTAD

NABE is the

SIAL PIANO of the

ROPOLITAN OPERA

34 Fifth Avenue
at 47th Street
STABLISHED 1837



CENTRE OF MUSICAL AUTHORIT